CRONACUE DELLA GUERRA

ROMA - ANNO V - N. 8 - 20 FEBBRAIO 1943 - XXI • SPEDIZIONE IN ABBON, POSTALE

Lire 1,50

IN CROCIERA DI SCORTA: PRONTI CONTRO GLI AEREI

BRNO. V - N. 8 - 20 PERRRAIO 1.043 - XXI



PUBBLICITÀ

ABBONAMENTI

nalia e Colonie: annuale L. 70 semestrale L. 35 trimestrale L. 20 Estere: annuale . . . L. 130 semestrale L. 70 trimestrale L. 40

Fascicoli arretrati L. 2 cadauno

A risparmio di maggiori spese di vaglia versare l'importo degli abb o delle copie arretrate sul CONTO CORRENTE POSTALE 1/24910 TUMMINELLI EDITORE - ROMA - Città Universitaria

Non spedire a parte una lettera o una cartolina con le indicazioni relative al versamento quando tali indicazioni posono essere contenute nello spazio riservato alla causale del versamento nel Bollettino di C.C. Postale.

Esce ogni sabato in tutta Italia e costa lire 1,50 I manoscritti anche se non pubblicati non si restituiscono

TUMMINELLI EDITORE - ROMA

### ALDO FERRABINO

TRE VOLUMI \* 1800 PAGINE \* 1200 ILLUSTRAZIONI CIASCUN VOLUME L. 200 + OPERA COMPLETA L. 600



Questa storia segue l'espandersi del dominio Romano: dalla prima forte conquista d'oltre Tevere all'ultima, che valicò insieme il Danubio e l'Eufrate: dunque da Camillo a Traiano. Tale edunque da Camillo a Traiano. Tale espansione ebbe pause, non ebbe ritorni. Essa ta la realità di cinque secoli continui. Collaborarono all' impresa i dittatori e i consoli, i triumviri ei principi. Popoli dianzi nemici od ignoti ricevettero tutti da ultimo una legge sola e comune: "dela publica suprema la".

L'opera si fonda fedelemente sulla tradicione antica, quelle di Livio. Sallustio.

zione antica, quella di Livio, Sallustio, Tacito, Dione e del minori, ma la interpreta con sentimento nuovo e vivo fa-cendo tesoro del più sicuri accerta-menti scientifici, e - soprattutto - richia-mandosi sempre all' eterno presente in cui si fondono antico e moderno, quasi per poetico incanto d'umanità perenne. d' Italicità inesausta.

I. VOLUME: DA CAMILLO A SCIPIONE

(403 a. C. - 201 a. C.) II. VOLUME: DA SCIPIONE A CESARE

(201 a. C. - 52 a. C.) III. VOLUME: DA CESARE A TRAIANO (52 a. C. - 117 d. C.)

È IN VENDITA IL PRIMO VOLUME

Tutta l'opera sarà completa entro il primo semestre 1943-XXI

ARNALDO BOCELLI

13. G. TITTA ROSA

## Paese con figure

Il titolo rende assai bene quello che è lo spirito del libro; e il gusto, il modo narrativo di Titta Rosa. Scene, episodi, figure ti paese non sono descritti o raccontati con intenti aneddotici, folcloristici, documentari; ma sono piuttosto evocati e vagheggiati dalla memoria - anche dove paiano più risaputi -- come « miti » di una ricorrente nostalgia di vita agreste e patriarcale. E però i vari racconti, pur movendo dal bozzetto verista e dalla novella « provinciale », presto se ne distaccano per un loro carattere di

· idilli rustici »: per il tendere delle figure non già al rilievo e all'oggettività del personaggio, ma alla articolazione o modulazione di quel felice motivo paesistico, che (come attestano le prose che aprono e chiudono il libro) è motivo essenzialmente autobiografico e lirico.

Un volume di pagine 268 Lire 25

14. ANNA BANTI

### $Le\ monache\ cantano$



Mai, forse, come in questo nuovo libro, le doti della Banti sono apparse così a loro agio. Qui, infatti, la scelta di una materia singolarmente rara e riflessa; di un mondo tutto stratificazioni e interferenze psicologiche, storiche, culturali; di un mondo chiuso e incantato in un giuoco di voci, di echi, di sospiri; di un mondo, insomma, da esplorare e decifrare come un palinsesto, per intuito di fantasia non meno che per laboriosità di critica, le permette di conseguire senza eccesso di artifici la rappresentazione di quel-

la « magia » delle cose, di quella arcana dialettica di occulto e parvente, che sono al centro dei suoi interessi e della sua rocazione di scrittrice. Perlanto, in queste dense visioni di clausura; in queste lucide « tarsie » lirico-critico-narrative, così legate fra loro da formare un unico disegno, lo stile della Banti sa riuscire pregnante senza ambiguità e concreto nel suo apparente astrattismo-

Un volume di pagine 144 Lire 15

### NELLA STESSA BIBLIOTECA SONO GIÀ APPARSI:

1. BONAVENTURA TECCHI, Le vedova timida (racconto) L. 18
2. FRANCESCO JOVINE, Signora Ava (romanzo), 25
3. PIETRO PAOLO TROMPEO, Il lettore vagabondo (saggie note), 30

3. PIEIRO FAULO IROMEDO, is testore to gauconas (segre nose) no.
4. LUIGI BARTOLINI, Il cane scontento ed altri racconti n. 20
5. GIANI STUPARICH, Notte sul porto (racconti) n. 20
6. SILVIO D'AMICO, Dramma sacro e profano n. 25
7. CARLO LINATI, Aprilante (soste e camini) n. 20
8. MARIO PRAZ, Machiavelli in Inghilterra ed altri saggi n. 35
2. NAS CANTINITELII Comp. 1

9. BINO SANMINIATELLI, Cervo in Maremma (racconti) ,, 20

10, MARIO TOBINO, La gelosia del marinaio (racconti) "20 11. A. ZOTTOLI, Umili e potenti nella poetica del Mansoni "38 12. G. B. ANGIOLETTI, Vecchio Continente (viaggi) "20

I volumi vengono spediti franchi di porto in Italia versando l'importo sul c/c. postale  $\,1/24.910\,$ 

### **`umminel** Editore - Roma

VIALE UNIVERSITÀ, 58 - CITTÀ UNIVERSITARIA

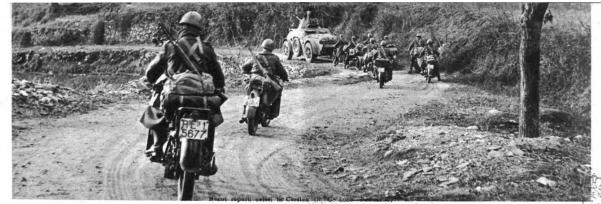

## DUE DISCORSI: NESSUNA CONCLUSIONE

Abbiamo un nuovo discorso di Churchill ai Comuni (II febbraio). Il discorso si è iniziato con una sintomatica premessa, con l'invito, cioè, ai patrioti delle due sponde dell'Oceano Atlantico di « pestare tutti coloro, che tentano di intorbidare le acque, ovunque si trovino». Di Casablanca, il Primo Ministro britanico, senza indugiare sull'assenza di Stalin o di un suo rappresentante, ha parlato in termini tutt'altro che incoraggianti.

Il discorso, scartate tutte le ampollosità oratorie, si può riassume-re in sei punti: 1) L'impossibilità per gli anglosassoni di fronteggiare la guerra sottomarina dell'Asse: 2) I preoccupanti effetti della guerra subacquea sull'alimentazione e sulle industrie di guerra; 3) La netta sconfitta subita dagli anglosassoni nella lotta tra cantieri e sottomarini; 4) L'enorme quantità di tonnellaggio perduto e l'impossibilità di rifornire la Russia; 5) L'impossibilità di aprire un secondo fronte; 6) L'inutilità di costruire navi se queste devono essere affondate in una misura così paurosa come è accaduto finora.

Non è un consuntivo felice e i rimedi che Churchill e Roosevelt hanno studiato a Casablanca non debbono apparire affatto risolutivi, se tanto l'Inghilterra quanto l'America si sono decise ad accelerare la costruzione di navi di scorta per la protezione dei convogli, ciò che porterà ad una forzata diminuzione di naviglio mercantile senza aver risolto il problema dei sommergibili.

Dal che si deduce che resta in sospeso anche l'altro problema delle riserve alimentari britanniche già severamente intaccate. Infatti se le navi inglesi ed americane non bastano a rifornire i lontani fronti di guerra chi provvederà alla popolazione inglese? Fino a quando potranno durare le sue riserve! Sono questi tremendi interrogativi che il Primo Ministro britannico dovrà porsi visto che la guerra sottomarina non accenna per nulla a diminuire d'intensità. Ma c'è di più: a Casablanca, da quanto ha detto Churchill, le divergenze non sono mancate. Per il momento basta di rilevare che egli è stato piegato dall'imperialismo nordamericano che non ha fatto alcuna concessione riguardo ai tanto dibattuti problemi dell'Africa francese.

LE PREOCCUPAZIONI DI CHURCHILL — NUOVA DEDIZIONE BRITANNICA LA CRISI DEL TONNELLAGGIO — L'INCUBO DELLA RUSSIA — IL RICATTI ALLA FINLANDIA — ROOSEVELT PARLA DI PROFITTATORI E DI FILIBUSTIERI LA SORPRESA DELLA GUERRA NEGLI STATI UNITI — IL DIGIUNO DI GANDHI E LA FAME NELL'INDIA — BUONI AUSPICI PER IL PIANO BEVERIGGE

La disinvoltura con la quale il Primo Ministro inglese ha annunziato alla Camera dei Comuni che il comandante supremo dell'Africa del Nord sarà Eisenhower e che l'Inghilterra accetta Giraud come capo militare e civile dell'Africa francese, non può certamente nascondere il grave scacco subito a Casablanca dove si è vista la capitolazione inglese dinanzi alla volontà di Roosevelt. Il colpo non può passare liscio e gl'inglesi hanno appreso a malincuore per bocca dello stesso Churchill che d'ora innanzi è l'America che guida e dirige le sorti della guerra, l'America che passata in Africa non ha nessuna intenzione di far la guerra per l'Inghilterra, ma è decisa a servirsi di essa per realizzare le sue mire espansionistiche in Africa ed in Europa travolgendo, primi fra tutti, gl'interessi britannici.

Così della lunga esposizione di Churchill non resta niente di positivo. Egli si è perfino raccomandato alla Camera ed alla stampa di non criticare l'accordo di Casablanca. che si rivela ogni giorno più privo di contenuto sostanziale: «Batter l'Asse non è una cosa semplice »—ha concluso Churchill e questa è l'unica morale che si può trarre dal suo discorso.

Più reciso di quello di Churchill è il tono della stampa inglese. All'indomani della dichiarazione del grande ammiraglio Doenitz, che avrebbe impegnato nella guerra dei sottomarini tutte le forze della Marina germanica, il Daily Mail, tanto per citare un giornale fra i tanti, si abbandonava a queste amare considerazioni: « Ogni bastimento affondato è una perdita grave per le nazioni alleate. Significa non soltanto la perdita dalla nave, ma anche del carico e di preziose vite di individui particolarmente sperimentati, oltre una perdita di ore di lavoro che non possiamo recuperare. L'Asse è avvantaggiato a questo proposito. Esso può costruire 10 carri armati ed inviarli direttamente sul campo di battaglia col minimo di tempo e di lavoro. Gli alleati invece sono in condizioni molto più svantaggiose. Debbono fabbricare molti carri armati per compensare le perdite durante i viaggi. Essi debbono quindi sprecare molte ore di lavoro nella costruzione della nave, nel farla navigare attraverso i mari, nel caricarla e scaricarla e nel proteggerla. Se la nave è perduta è tutto un lavoro da ricominciare s.

E poichè l'ammiraglio Clark si è consolato con la cifra di sette milioni di tonnellate di naviglio perdute, secondo la versione ufficiale di Washington, durante il 1942, e l'Ammiragliato britannico ha partecipato a tale consolazione affermando che con questa cifra gli affondamenti delle navi mercantili alleate non hanno superato la media normale », il giornale londinese replica: « ritiene l'Ammiragliato che sette milioni di tonnellate di navi affondate debbano costituire la normalità? ». E insiste: « anche se le nostre perdite raggiungessero soltanto la metà di questa cifra, sarebbero eccessive >.

La stessa euforia per l'andamento della battaglia dell'Est non è senza ombra a Washington e a Londra. Nella prima capitale, il « dittatore approvvigionamenti », degli . ckard ha detto; « La Russia ha urgentissimo bisogno di viveri. Se i rifornimenti alimentari non arrivassero in tempo, i Sovieti si troverebbero ridotti all'impossibilità di proseguire le operazioni belliche in corso. Se i Sovieti non riusciranno a riportare successi decisivi entro le prossime quattro o, tutt'al più, sei settimane, ossia prima del disgelo, la Russia anche dal punto di vista militare, verrà a trovarsi in una situazione estremamente svantággiosa ». Dal canto suo, il New Jork Times è preoccupato delle possibilità che la Russia di Stalin vinca da sola e che « come conseguenza dei suoi successi militari, voglia poi dominare al tavolo delle trattative della Dace >.

Intanto la diplomazia anglo-americana stringe i tempi per facilitare il compito alle armate sovietiche,

orientali dell'Europa con d'urto sempre rinnovate, dall'evidente proposito staliniano di spezzare e travolgere la barriera antibolscevica. La Finlandia è presa dalla Casa Bianca nelle morse di un dilemma: o pace separata oggi, o incorporamento alla Russia domani. Mister Krock nel New York Times dichiara esplicitamente: « Nessuno può ancora dire oggi se gli Stati Uniti potranno risolvere il problema finlandese sulle basi di una politica di forza o applicando i principi della Carta Atlantica. Nel primo caso la Finlandia dovrà sopportare le conseguenze di una dichiarazione di guerra; nel secondo caso, se dovesse cioè prevalere il concetto di un nuovo ordine mondiale secondo gli otto punti della convenzione atlantica, la Finlandia verrà a godere dell'aiuto degli Stati Uniti dopo la guerra e ricevere nello stesso tempo la promessa che non sarà più esposta ad una aggressione brutale. Questo però, solo nel caso che la Finlandia cessi dal combattere a lato della Germania, Probabilmente, però Washington non potrà fare al Governo di Helsinki questa dichiarazione fino a che Roosevelt e Stalin non avranno discusso sulla nuova situazione dell'Eurons ».

Alle minacce della stampa di Washington, riprese in sordina da quella di Londra, non è mancata una dignitosa messa a punto da parte di Hensinki con la seguente dichiarazione:

« Il creare confusioni di idee, il far sorgere latenti dissidi fra gli abitanti di un Paese di cui si vuole avvelenare la forza interna e per di più il potenziale militare, ha appartenuto sempre alla politica imperialistica dell'Inghilterra. In questa subdola arte i Britannici, a cui si sono uniti adesso anche gli Americani, sono veramente maestri. E' proprio questa guerra di menzogne, di trucchi, di ricatti, di intimidazioni che i Governi inglese e americano conducono adesso contro la Finlandia.

Dopo il discorso di Churchi!!, si è avuto un discorso di Roosevelt (12 febbraio) al pranzo annuale dell'Associazione dei corrispondenti accreditati presso la Casa Bianca. Le dichiarazioni di Roosevelt debbono essere riuscite, per molti, assoluta-

mente sconcertanti. Bastano pochi brani. « Molti soldati e marinai americani sono preoccupati a causa della situazione del fronte interno. Essi deplorano che negli Stati Uniti si senta troppo poco la realtà della guerra, temono che gli scioperi minacciati dagli operai possano ridurre l'efficienza e il rendimento delle industrie belliche, deplorano che gli agricoltori cerchino di realizzare guadagni eccessivi e che la speculazione minacci la produzione dei generi alimentari, che troppe persone non sopportino con la dovuta fermezza le restrizioni imposte dal razionamento, e, soprattutto, che a Washington vi siano troppe dispute politiche e partigiane circa piccoli argomenti della vita quoti-

Non è tutto, perchè Roosevelt ha francamente dichiarato di non aver potuto negare alle truppe che alcuni politicanti e pubblicisti disonesti e avventurieri in cerca di pubblici tà si occupino più della loro ambizione personale e della loro cupidigia che degli interessi della nazione.

Passando, poi, a parlare della battaglia della Tunisia, Roosevelt ha
sottolineato che tale battaglia costerà agli alleati molte perdite umane
in quanto il nemico dispone di ingenti forze in posizioni potenti. Da
ultimo, ha concluso che il nemico
deve essere colpito e colpito duramente da tante direzioni « da non
saper più quali siano le sue linee
avanzate e quali le sue retroguar-

die \* Retorica a parte, è chiaro che in, questo discorso Roosevelt ha avuto una sola e predominante preoccupazione: il fronte interno. Egli ha l'aria di stupirsi degli egoismi che si accentuano dovunque negli Stati Uniti, nell'industria come nella agricoltura, nel campo padronale come nel campo operai, dell'insofferenza di tutte le classi di fronte alle inevitabili restrizioni imposte dalla guerra. E parla di politicanti disonesti, di pubblicisti avventurieri, di gente senza scrupoli, che antepone l'interesse personale a quello della Nazione. Eppure tutto questo è nella logica e nella morale della situazione voluta e creata da lui, è l'inevitabile conseguenza degli inganni e delle frodi che lo portarono alla terza elezione. Egli si impegnò a conservare la neutralità, promise solennemente al popolo di risparmiargli la calamità della guerra a meno che gli Stati Uniti non fossero aggrediti e non appena ebbe ottenuta la rielezione, precipitò in una temeraria avventura il Paese che nessuno minacciava, che nessuno aveva mai pensato di minacciare.

Questa politica fu possibile in quanto e solo in quanto Roosevelt sovrappose la sua persona alla collettività, il suo settarismo ai sentimenti della pubblica opinione, giovandosi di quelle oligarchie che scorgevano nell'intervento un colossale affare, di quei gruppi potentissimi della plutocrazia, che disponevano di tutte le leve di comando, della banca, dell'industria, della stampa, della radio, di tutti i mezzi della propaganda. Ed oggi Roosevelt mostra di meravigliarsi e di indignarsi se la guerra non è popolare e se il fronte interno presenta delle contraddizioni, delle lacune, delle divergenze irrimediabili; ma ha torto, perchè tutta la gente cui non risparmia così acerbe deplorazioni ha il diritto di richiamarsi a lui, al suo esempio.

Con quale autorità può, allora, il Presidente, adoperare un simile linguaggio verso coloro che sono stati i suoi complici e con quale autorità rivolgere ammonimenti severi alla popolazione che ha tradito e che deve sopportare gli oneri della guerra, mentre arricchiscono quegli avventurieri e quei filibustieri, che Roosevelt vorrebbe improvvisamente convertire ad un disinteressato patriottismo? Non sono costoro quelli che tentano di « oscurare la verità essenziale della guerra z, ma è Roosevelt e solo Roosevelt, che incomincia ad espiare la falsità di tutta la sua politica.

Ed è con questi precedenti, che Roosevelt annuncia un messaggio di libertà universale, di autodecisione per tutti i popoli della terra, che potranno darsi i governi che vorranno, a condizione che non siano di « forma fascista o nazista o militarista »! Questa riserva è fin troppo giustificata da parte del Presidente americano, che nonostante le sue volgari invettive contro i regimi totalitari, sa perfettamente che sono questi regimi popolari i banditori di un'idea che renderà per sempre impossibili le iniquità dei regimi plutocratici, che vivono di oppressione all'estero e di rapina all'interno.

Ad ogni buon conto, il dittatore dei viveri degli Stati Uniti, Rey Hendrickson, ha annunciato (7 febbraio) concreti provvedimenti intesi ad alleviare la penuria di derra te alimentari. «I nordamericani dovranno abituarsi ad una dieta meno variata per la durata della guerra».

Un altro problema di cui molto si

occupano i giornali nordamericani è quello della crescente penuria dei metalli. Nei ristoranti nord-americani, la posateria di metallo viene gradatamente sostituita da posateria di legno, come già si pratica nel Canadà, dove tali oggetti sono da tentada, dove tali oggetti sono da tentada, dove tali oggetti sono da tentada de la completamente spariti dai mercato. Un'attra sorpresa del genere è stata ammannita di recente agli americani col razionamento de'le caizature. Nonostante la grande riechezza zootecnica del Paese, tale razionamento è stato reso necessario da una notevole scarsità di cuoio.

E dopo la penuria dei viveri e delle materie prime, la penuria deg'i uomini. L'uomo di fiducia di Roosevelt - Harry Hopkins - ha dichiarato nell'ultimo numero della rivista American Magazine che in un prossimo avvenire verrà mobilitato anche l'ultimo borghese. Non vi dovranno più essere spettatori. Tutti dovranno partecipare al lavoro per la guerra. Mediante misure di risparmio coercitivo ed imposizioni di tasse più forti, tutte le entrate verranno diminuite. Razionamento e priorità influenzeranno oggi dettaglio della vita civile. Nessure potra più viaggiare in ferrovia, inviare un telegramma o chiedere una conversazione extra-urbana senza gimostrarne la necessità. « Ogni Università dovrà diventare un campo di istruzione dell'esercito e della marina. Anche le donne potranno continuare i loro studi solo per essere istruite nella loro partecipazione alla guerra. Le donne americane dovranno essere impiegate in una misura ancora mai vista. Tutti i pezzi dell'artignieria contraerea, dislocati lungo le coste degli Stati Uniti, dovranno essere, in avvenire, serviti solo da donne. Anche i membri dell'alta società dovranno dare il loro contributo alla guerra. Dove mancano gli appartamenti, essi dovranno trasformare in pensioni le loro ville .

Ed ora uno sguardo all'India, dove Gandhi ha inaugurato il diginno. mentre la popolazione reclama la liberazione incondizionata del suo maggiore rappresentante. Nonostante il minaccioso fermento che si propaga da un capo all'altro dell'immenso territorio, il ministro per l'India Amery, dichiarava, giorni fa, ai Comuni, che gli indiani arrestati in autunno sommavano a 60 mila 229 e che, a tutto il mese di dicembre, ben 39 mila di questi disgraziati penavano ancora nelle carceri. E poichè non si possono arrestare tutti gli indiani incomodi, nello stesso periodo di tempo la polizia aveva fatto fuoco 470 volte e l'esercito 68 volte. E tutto questo, Amery ha confessato con la massima tranquillità, con quel cinismo, che è un privilegio degli inglesi.

gio degli inglesi.
Contemporaneamente, il Neus
Chronicle lanciava un grido d'allarme: la fame nell'India minaccia una
crisi catastrofica. «Il governo centrale in India si è dimostrato finora incapace di affrontare e risolve-

re i problemi sorti dalla guerra ». La fame non è una novità nell'India. E' uno stato di fatto permanente per decine di milioni di uomini. Secondo le statistiche inglesi, almeno settanta milioni di indiani non riescono mai a sfamarsi; causa la denutrizione e le sue conseguenze, muojono ogni anno cinque milioni di persone. Poi sopravvengono periodi di crisi eccezionale, quando alla denutrizione succede la fame. Fra il 1891 e il 1960 (ci appoggiamo sempre a statistiche inglesi) sono morti di fame in India diciannove milioni di uomini, donne e bambini.

Quali le cause della crisi atturate! Le principali sono le seguenti: la mancanza di tonnellaggio, che obbliga l'esercito britannico a vivere sul paese e la perdita della Birmania, occupata dai giapponesi, che esportava annualmente in India da 120 a 150 milioni di quintali di riso.

Il quadro non sarebbe completo, senza un accenno, sia pure sommario alle disposizioni verso le riforme sociale delle classi dominanti britanniche.

La votazione alla Camera dei Comuni sul disegno di legge che interessa i lavoratori del commercio è quanto mai probatoria. I 116 membri conservatori che hanno votato contro il progetto in parola hanno espresso un'aperta e dichiarata avversione al piano Beveridge, sul quale si impernia il complesso delle riforme economico-sociali che, ampiamente ed efficacemente attuato da tempo in Italia dal Regime fascista, si dovrebbe sperimentare in lughilterra dopo la guerra.

nliterra dopo la guerra.

Il voto della Camera dei Comuni
è, in sostanza, la rivolta manifestata dal conservatorismo feudale, plutocratico e agrario contro le logiche
esigenze delle masse lavoratrici inquadrate nella grande industria. Come si segnala dalla stessa Londra,
diversi giornali inglesi vedono nel
voto della Camera dei Comuni contro il disegno di legge sui provvedimenti in materia di salari, i primi sintomi della mobilitazione delle
forze della reazione sentro i piani per il dopoguerra. Se ne accorgono tardi.

Sfilata di nostri reparti nelle zone occupate (R. G. Luce - Caranel)



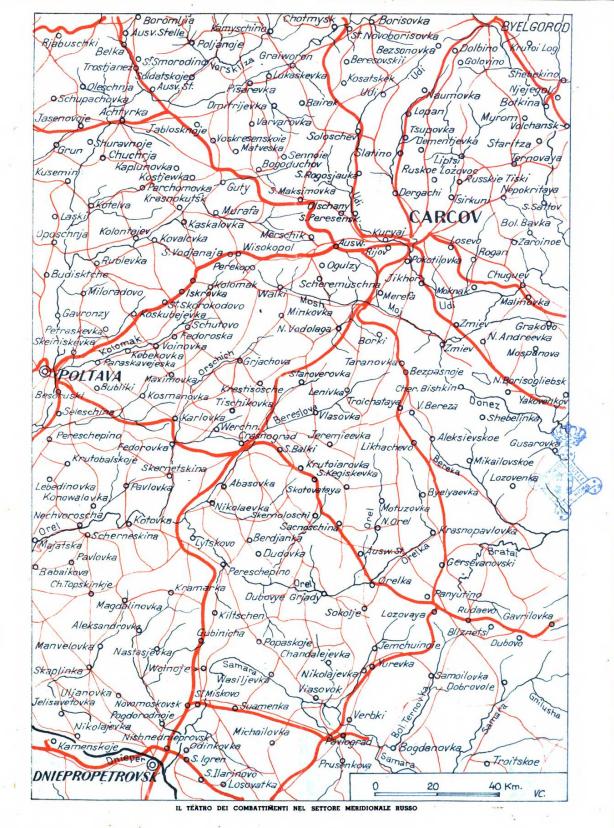



Il perdurare, tu tutta la sua estensione ed asprezza, della grandiosa battaglia sul fronte orientale e le alterne vicende di essa nei vari settori rendono estremamente difficile di rendersi esatto conto dell'andamento delle linee contrapposte; tanto più che ai termini « settore » e « fronte » non è possibile attribuire oggi il normale significato di una serie ininterrotta di posizioni difensive, tenute da determinate aliquote di truppe, schierate secondo gli schemi tradizionali. Il sistema difensivo tedesco, invece, in dipendenza anche delle condizioni climatiche proprie del paese nel quale la lotta si svolge, si appoggia sopra un certo numero di forti capisaldi, staccati l'uno dall'altro, al riparo dei quali forze di fanteria e corazzate si tengono pronte a sventare, contrattaccando, le mosse offensive dell'avversario contro i capisaldi stessi.

Dato tale presupposto di ordine tattico, non può e non deve stupire se, approfittando anche delle condizioni atmosferiche ad essi più familiari e propizie, singole colonne sovietiche riescono ad infiltrarsi tra le larghe maglie della rete difensiva germanica; talvolta, anzi. l'infiltrazione avversaria è favorita dagli stessi organi della difesa tedesca, allo scopo di tagliare in un secondo momento le vie di rifornimento alle forze sovietiche spintesi nell'interno delle linee germaniche.

Naturalmente, questa tattica di combattimento favorisce il crearsi di frastagliamenti e di compenetrazioni molteplici e, per la loro stessa natura, assai mutevoli, che rendono estremamente difficile di rendersi

fra Voronez e Jelts, stanno da vari giorni conducendo un'offensiva di grande violenza in direzione della strada che congiunge Orel con Kursk, nell'intento di aggirare entrambe queste città, l'una da sud e l'altra da nord.

L'altro settore, quello della regione dell'Oskol, è tuttora il centro di gravità dell'attuale fase dell'offensiva sovietica. Fallita la speranza di raggiungere Charkow da nordovest, il nemico cerca ora di conseguire egualmente lo scopo propostosi, attaccando frontalmente la linea difensiva tedesca ed alleata che protegge l'importante centro ucraino. Qui, però, alle infiltrazioni effettuate dai bolscevichi tra i vari punti di appoggio tedeschi, le forze germaniche ed alleate hanno risposto con vigorosi contrattacchi che, penetrando profondamente nelle stesse linee sovietiche in direzione del corso medio del Don, hanno avuto per risultato di arrestare nettamente l'avanzata del nemico in taluni punti e di ricacciarlo verso est in altri. Il secondo epicentro della lotta

Il secondo epicentro della lotta trovasi nella regione compresa entro l'arco del Donez e le foci del Don, presso le quali sorge. com'e noto, la città di Rostov. La lotta, nei giorni scorsi, si era trasferita ormai nei sobborghi immediati della città, mentre il nemico attaccava con forze ingenti anche dal nord, e più precisamente dalla parte di Voroscilovgrad, oggi sgombrata, lungo il corso medio del fiume, con lo scopo di sfondare in quel tratto. Naturalmente, il comando tedesco ha adottato anche in questo settore contro-misure pronte ed energiche, riuscendo

# DEL SUCCESSO STRATEGICO

CARATTERISTICA DELLA LOTTA SUL FRONTE SOVIETICO — I QUATTRO EPICENTRI DELLA LOTTA — LA RESISTENZA TEDESCA ED ALLEATA DA-VANTI A CHARKOV ED A ROSTOV — INTEGRITÀ STRATEGICA DEL FRONTE ANTIBOLSCEVICO — IN AFRICA. SETTENTRIONALE — IN ASIA ORIENTALE



esatto conto dell'andamento delle linee contrapposte. a contenere l'avversario sia a nord sia a sud; la resistenza di Rostov,

Riesce tuttavia possibile identificare nell'immenso fronte quattro epicentri principali della lotta: due nella regione, all'ingrosso, tra l'alto Donez e le foci del Don; il terzo all'estremità nord del fronte ed il quarto in quella meridionale.

quarto in quella meridionale.
Nella prima delle zone anzidette,
l'offensiva sovietica sta esercitando
il suo massimo sforzo tra l'alto ed
il medio corso del Donez ed il suo
affluente Oskol, in due settori diversi. Il primo è quello che ha per
epicentro la città di Livny. Qui il
nemico, proveniente da Voronez, non
essendo riuscito a sfondare la linea
di resistenza germanica che copre
Charkov, ha pensato di poter tentare l'aggiramento di tutto lo schieramento tedesco, puntando su Kursk;
pertanto i Sovietici, passato il Don

a contenere l'avversario sia a nord sia a sud; la resistenza di Rostov, intanto ha assolto già un compito assai importante, consentendo alle truppe tedesco-romene dislocate nel Caucaso di assumere un nuovo e più sicuro schieramento: perciò, che la città sia ora, finalmente, ricaduta nelle mani dei Sovietici, ha un valore assai relativo.

All'estrema ala destra di questo nuovo schieramento precaucasico, appunto, si è creato il terzo focolaio di lotta; e più precisamente nella zona tra la città portuale di Novorssijsk e la testa di ponte costituita dai Tedeschi oltre il Kuban, a protezione della penisola di Taman, la quale, com'è noto, comunica, attraverso lo stretto di Kerch, con la Crimea. Qui i Russi, sia con violenti attacchi dalla parte di terra sia mediante sbarchi nel porto



fortificato e di staccare la destra dei tedesco-romeni dal mare: finora, però, essi non souo riusciti che ad ottenere un successo parziale all'ala sinistra tedesca, costringendo all'abbandono di Krasnodar.

Quarto epicentro della lotta, infine, è quello all'estremità settentrionale del fronte, ove i Sovietici, con una serie ininterrotta di attacchi, che durano ormai dal 13 gennaio, stanno tentando di sbloccare Leningrado e di rientrare in possesso delle comunicazioni ferroviarie e stradali tra le due capitali russe. l'antica e la nuova. Rimasti senza risultati positivi gli attacchi, svolti nella scorsa settimana a sud del lago Ladoga i Sovietici si sono decisi, addirittura, a tentare delle sortite da Leningrado, col sussidio di forti seaglioni di carri armati; ma anche questa volta, salvo qualche lieve infiltrazione, per altro subito arginata, il tentativo di rottura della cintura d'assedio è caduto nel nulla.

In complesso, pur conservando la lotta sul fronte russo un carattere di fluidità e di delicatezza sta tuttavia il fatto che il fronte della resistenza antibolscevico continua a mantenere tutta la sua efficienza. I Sovietici non hanno visto realizzarsi la loro speranza di ottenere un vero sfondamento del fronte, così da assicurarsi una piena libertà di movimento, capace di consentire lo svolgimento di ampie manovre avvolgenti ed accerchianti a pregindizio dell'avversario.

Malgrado il rinnovarsi degli as-



salti da parte delle pesanti masse sovietiche, le forze tedesche ed alleate continuano a salvaguardare l'unità del loro fronte, sistematicamente impedendo al nemico di sfruttare le sue infiltrazioni per trasformarle in successi strategici di reale. grande portata.

In Africa settentrionale perdura una fase, che ha carattere di stazionarietà e di attesa. Anche a causa delle avverse condizioni atmosferi-

di Novorossijsk, stanno tentando di che, l'attività operativa si è limiporre in difficoltà l'intero sistema tata, nel corso degli ultimi giorni, solo a movimenti di pattuglie esploranti, cui ha fatto riscontro, però, un'accentuata azione aerea, che è costata al nemico perdite notevoli tanto in apparecchi che in uomini, in massima parte appartenenti alle avanguardie dell'8° armata britannica, in fase di avvicinamento alle nuove posizioni di schieramento delle forze dell'Asse. Qualche puntata offensiva contro le nostre posizioni è stata facilmente respinta.

L'aviazione dell'Asse, inoltre, con rinnovati attacchi ai porti di Algeri, di Bougie e di Bona, ha causato all'avversario nuove, rilevanti perdite e danni.

In Asia orientale, viene segnalata un'intensa attività operativa giapponese in prossimità del confine indo-birmano, ove forze nipponiche vanno effettuando importanti movimenti, diretti a frustrare ogni ulteriore tentativo britannico di riconquistare territorio in Birmania, verso Akjab. Più a nord, colonne nipponiche si vanno attestando sui valichi di frontiera tra la Birmania ed il Bengala.

Presso la frontiera cino-birmana. poi, nell'Yunnan meridionale, si è impegnata da qualche giorno una viva lotta, avendo tentato le truppe di Chung King di ostacolare l'avanzata giapponese; ma le forze nipponiche, per quanto inferiori di numero, hanno in più punti soverchiato la resistenza dei Cinesi, spingendosi in profondità verso l'alta valle del Mekong.

Nelle Salomone, infine, la situazione ha subito un notevole cambiamento. Avendo i Giapponesi completato l'allestimento della loro nuova base nell'isola della Nuova Georgia, posta al centro dell'arcipelago, particolarmente vantaggiosa sia per la natura del terreno sia per la maggior copertura offerta dalle isole vicine, già occupate dalle forze imperiali, il Comando nipponico ha potuto procedere, senza subire danni da parte del nemico, al ritiro della guarnigione di Guadalcanal.

### AMEDEO TOSTI

1) Un cansone leggero della fanteria germanica portato in linea per con-trastare un attacco bolscevico (R.D.V.) Virginia de la compania de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra Luce) — 7) 31 determinant : unit thro in una nostra batteria operante ntro i sovieti (R. G. Luce) — 8) Fra nse nubi di fumo si procede allo gonimento di un incendio applicato dall'avversario (R. G. Luce)







8



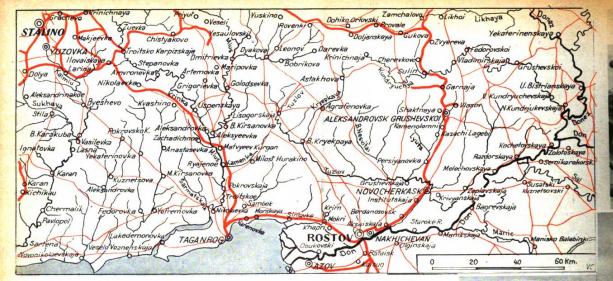

# IL CONTENUTO NAVALE D E G L I A C C O R D I D I C A S A B L A N C A

Nel suo ultimo discorso, pronunciato ai Comuni l'11 febbraio, il Premier britannico ha parlato fra l'altro della « Conferenza di Casablanca e dei problemi navali presi in esame in quella occasione dalle due Potenze anglo-sassoni. Nelle dichiarazioni di Churchill sono espliciti il riconoscimento del pericolo sottomarino, tutt'altro che superato, e della necessità nella quale è incorsa la Gran Bretagna di intaccare e assottigliare le riserve che aveva in casa, ciò che non si concilia facilmente con l'altra affermazione che durante l'ultimo semestre le costruzioni di nuove navi sono riuscite a superare gli affondamenti. Naturalmente Churchill spie-

ga il diminuito afflusso di navi e di carichi in Inghilterra con la necessità nella quale si sono trovati gli anglo-sassoni di sostenere il nuovo fronte africano; ma al tempo stesso egli omette o dimentica che questa alimentazione è risultata finora inadeguata in confronto dei risultati che gli anglo-sassoni si erano ripromessi a breve scadenza e avevano preannunciato in termini già scaduti. Se ne può concludere che il tonnellaggio permane il punto più oscuro di tutta la condotta di guerra anglo-sassone, ciò che del resto è confermato anche dall'altra dichiarazione, sempre inerente al convegno di Casablanca, di volere intensificare il contrasto antisommergibile e la lotta contro l'Asse. Giacchè non c'è dubbio che, dal punto di vista navale, volere combattere prima le Potenze dell'Asse e poi il Giappone significa proprio riconoscere la preminendel pericolo sottomarino e dare la precedenza assoluta al contrasto antisommergibile. Chiariamone le ragioni. Il mezzo offensivo dell'Asse sui mari è soprattutto la flotta subacquea, mentre il principale strumento di offesa del Giappone nella guerra marittima è costituito dalle forze navali di superficie con le relative forze aeree. Questa differenza deriva anzitutto dalla consistenza iniziale delle flotte belligeranti, perchè mentre la Germania e l'Italia

erano in condizioni troppo pronunciate di inferiorità navale rispetto alla flotta inglese o alla somma delle due flotte anglosassoni per potere cercare la risoluzione del loro problema offensivo nel raggiungimento della parità o addirittura nell'acquisto della prevalenza, l'impero nipponico faceva invece il suo ingresso nella guerra trovandosi già in possesso della terza flotta del mondo, ne esaltava improvvisamente la preminenza sulle forze navali nemiche dislocate nel Pacifico grazie ai due magistrali colpi iniziali di Pearl Harbour e della Malesia e si assicurava così per mesi interi il dominio del mare proprio in quella sfera del Pacifico che maggior-









ente l'interessava e nella quale ano racchiusi i più importanti piettivi della sua espansione ecomico-politico-militare. Nella procuzione della guerra, questa difrenza di impostazione del problema fensivo fra il Giappone è i suoi leati occidentali si accentua anir più perchè i giapponesi continano a puntare sopratutto sulle locorazzate, sugli incrociatori, sulle pritaerei, mentre le Potenze dell'Asincrementano le costruzioni di

mmergibili e intensificano la camagna sottomarina. Conseguenza illa composizione iniziale delle otte, si è detto; ma conseguenza che della diversità di situazioni di problemi dell'Atlantico e del

Pacifico. Infatti nell'Atlantico, per un complesso di ben note ragioni, gli anglo-sassoni hanno maggiore e più urgente necessità di fare navigare grande numero di convogli e di 'navi da carico, specialmente se vogliono combattere con la maggior parte delle loro forze terrestri e aeree contro l'Asse impegnandosi a fondo in una partita d'oltremare, anzi d'oltre oceano. Nel Pacifico, invece, questa necessità non è altrettanto sentita dagli inglesi e dagli americani, specialmente se essi si accontentano di assumere per il momento un atteggiamento di difesa e di attesa nei riguardi del Giappone e se rinunciano, almeno nella fase attuale della guerra, ad ogni tentativo controffensivo verso l'Insulindia e ad ogni massiccio trasporto di forze verso la Nuova Zelanda, l'Australia, l'India, le frontiere della Birmania, la Nuova Guinea, Ecco dunque il nesso logico fra il proposito di attaccare prima l'Asse del Giappone e la determinazione di dedicarsi in primo luogo alle esigenze del contrasto antisommergibile; queste due decisioni sono strettamente legate e sono l'una la conseguenza dell'altra. Ma, come abbiamo messo altre volte in evidenza, non sarebbe possibile nel frattempo agli anglo-sassoni interrompere nel Pacifico anche la lotta aero-navale perchè diversamente i nipponici potrebbero isolare l'Australia e l'India e conquistare altre preziose posizioni, di fondamentale interesse per la continuazione della guerra. Perciò, almeno dal punto di vista

aereo-navale, il concetto del concen-

tramento delle forze contro l'Asse non va preso e non è applicabile alla lettera, ma piuttosto come tendenza e come preferenza. D'altra parte è evidente che la concentrazione dei mezzi terrestri è in stretta connessione coi problemi e le possibilità di trasporto oltremare e non è quindi neppure essa attuabile se non in misura relativa. Da una parte, dunque, gli inglesi e gli americani non si possono liberare con una decisione unilaterale del peso della marina nipponica e dell'azione di logoramento che essa impone ai suoi avversari; da un'altra parte si può prevedere che non sarà unilaterale neppure la decisione di inasprire la lotta antisommergibile, perchè ad essa risponderà il proposito di intensificare e potenziare altresi la campagna sottomarina. Proprio in questo senso si è pronunciato di recente l'Ammiraglio Doenitz, organizzatore, animatore e direttore della campagna sottomarina e la cui elevazione da comandante degli U-Boote a comandante in capo della Marina del Reich non sembra priva di significato, e precisamente in armonia con le considerazioni che qui abbiamo svolto sulla preminente funzione delle flotte subacquee nella guerra del versante atlantico.

La questione della campagna sottomarina si rilega naturalmente anche ai rifornimenti alla Russia, nei quali l'Inghilterra non sembra molto larga, tanto che preferisce armare la Turchia, presumibilmente in funzione antirussa rispetto al Mediterrance e ai suoi accessi nord-

orientali, piuttosto che potenziare eccessivamente gli eserciti dello pseudo-alleato folscevico, che come è noto ha rifiutato di convenire con gli anglo-sassoni all'appuntamento di Casablanca.

Una cosa è chiara nella politica britannica: la ricerca della formula di equilibrio fra la Russia e la Germania di oggi, così come la Gran Bretagna cercò l'equilibrio fra la Germania e la Francia di ieri. La opposizione al più forte stato del continente europeo, la ricerca della sua neutralizzazione attraverso i contrasti territoriali rimane la direttrice di marcia della diplomazia londinese tanto in pace quanto in guerra. E tanto in pace quanto in guerra lo strumento di questa politica è il potere marittimo; in particolare, ai nostri giorni, il giuoco dei rifornimenti, degli aiuti di materiali e di armamenti, il dosamento e lo spostamento delle forze imperiali per le vie marittime. Ma questa volta, per disgrazia dell'Inghilterra, vi sono anche altri stati che assegnano proprio all'impero britannico e precisamente a sue spese analoghi compiti equilibranti. di logoramento o di neutralizzazione.

### GIUSEPPE CAPUTI

CARTINA: L'ansa del Dones e le contesse posisioni del Mar d'Asov — I) Le diffese costères di una piecola isola del Moditerranso (R.D.V.) — 2) Una fictificia di unità germaniche lescle la base per un'azione nel mari del Nord (R.D.V.) — 3) Maestose come guglie le gole di una batteria anticerea germanica si protendono verso il cielo (R.D.V.) — 4) Vigilanza duratte la scorta ad un convogito (R. G. Luce) — 5) A borde di un nostro MA5 in crociera di vigilanza nel Mediterranse SR. G. Luce . Valvassori)







In Tunisia: gli indigeni sono orgogliosi di eseguire il trasporto della più grossa bomba verso gli Stukas germanici (R.D.V.

FRONTI INTERNI

## **AMERICANI 1943**

L'America è un paese in continua evoluzione: di spiriti, di metodi, di orientamenti. Perciò non c'è da farsi meraviglia se l'America odierna differisce profondamente da quella di venticinque anni fa, e ne differisce sotto un tipico angolo visuale dal quale meglio che altrove si può osservare questa fase trasformativa già in pieno sviluppo.

Appena si profilò la possibilità di un intervento degli Stati Uniti nel conflitto già divampante in Europa, si manifestarono subito varie correnti di interesse; quali nettamente ostili, quali di dubbia interpretazione. quali, infine, e furono molto forti, davvero speranzose non tanto nel contributo che la Confederazione stellata stava per dare alla guerra quanto in quello che i suoi dirigenti politici avrebbero senza dubbio dato alla pace. Ed il parallelo corse, naturalmente, a venticinque anni or sono, quando il tranquillo ed egoistico isolazionismo di Monroe venne scosso dalla diana di guerra, fatta suonare dal nuovo Presidente Wilson, spinto all'intervento dalle ragioni più forti di lui e dal desiderio di assidersi ad arbitro imparziale dei destini d'Europa. Noi ricordiamo, senza dubbio, quei giorni: i giorni in cui il mito nordamericano veniva dispiegando le ali ed appariva in tutta la maestà della sua retorica pompa esteriore.

Nel maggio 1914, a Potsdam, era fallita la missione House per un patto anglo-tedesco-americano di disarmo. L'abbandono dell'isolazionismo statunitense ed il tentativo di legarsi con un altre protocollo, sia pure a titolo meramente negativo, al complesso d'accordi che allora reggevano l'equilibrio europeo era riuscito fatale al Presidente Wilson; la prima pietra su uno sdrucciolevole cammino non sempre coperto di rose. Bene a ragione i fautori della più rigida interpretazione monroistica ritennero che lo scacco subito dalla politica americana aprise la strada a complicazioni sempre maggiori; ed anche quando queste i manifestarono sotto aspetti inusitati si ritenne poi sempre che il pri-mo incentivo fosse stato date dallo

aulico consigliere della Casa Bianca, naufragato a Potsdam nel suoingenuo proposito di salvare la minacciata pace del mondo con un accordo dell'ultima ora. Venne allora a diffondersi il concetto della « pace senza vittoria », concetto americanissimo al cento per cento e che costituì la base politica dell'intervento. Che cosa rappresentava l'America se non un'universale giustiziera che brandiva le armi solo per vendicare le innocenti vittime del Lusitania e por fine alla strage gettando tutto il suo peso su un piatto della bilancia? E come tale veniva accolta in Europa: così che anche nella fortezza dei due Imperi centrali l'idea riusciva a farsi strada ed a modificare addirittura le sorti della guerra, almeno nel campo parlamentare e dei fronti interni. Gli americani giungevano in Europa come portatori di civiltà; per mettere la parola fine a tutte le controversie irredentistiche ed alle risse partigiane che avevano intorbidato l'atmosfera del vecchio Continente e resa quasi impossibile la vita in lunghi periodi di crisi superate dall'affannoso lavoro delle Cancellerie. Questo alone di imparzialità che circondava i soldati di Wilson doveva poi accompagnare il Presidente al suo arrivo; quel Presidente, per intenderci, che già nell'aprile del 1917 aveva espresso alla missione Balfour, su suolo americano, le sue scarse simpatie per le rivendicazioni italiane e per quelle romene. L'assoluta imparzialità era quin di compromessa in antecedenza se un uomo il quale si vantava di non leggere neanche i giornali per non lasciarsi influenzare nelle sue opinioni azzardava poi dei giudizi così decisi su questioni particolari che soltanto molto dopo, alla Conferenza della Pace, annunzierà d'avere studiato a fondo, su carte geografiche a rilievo e con l'ausilio d'una

dozzina di esperti e di tecnici.
Tuttavia, nel clamore della battaglia, molte di queste considerazioni,
che pure a mente fredda possono
oggi apparire ovvie, o non venuero
fatte o furono prese in scarsa considerazione. Gli ambricani continua-

rono ad essere l'espressione d'una razza eletta di gente al disopra delle meschinissime contese nostrane che ci portavano un senso 'nuovo della vita: più realistico, più pratico, più conclusivo. Noi sappiamo come tale mito sia crollato durante i tempi di quegli infausti trattati i quali avrebbero dovuto costituire, secondo le dichiarazioni dello stesso Wilson, un monumento perenne alla pacificazione dei popoli. E sappiama anche come lo stesso Roosevelt Teodoro criticasse in pieno Senato i quattordici punti, ritenendoli del tutto avversi alla dottrina di Monroe, universalmente accettata in America ma praticamente destinata a tutti gli usi ed alle più opposte interpretazioni. Questo non toglie che i popoli credettero e che almeno nei primi tempi si continuò a giurare nel verbo americano, almeno finchè le severe maglie del neo isolazionismo non vennero a chiudere in ceppi i residuati ideologici del periodo wilsoniano.

Ben diversa è la situazione attuale, quale si presenta alla semplice osservazione dei fatti. Essa dà a dimostrare come siano radicalmente mutati non solo lo spirito animatore ma la stessa formula dell'intervento nordamericano nel conflitto. Questa volta non è più la bandiera dell'autodecisione dei popoli a figurare sul castello di prua delle navi che solcano l'Oceano dall'ovest verso l'est. E', viceversa, l'insegna della prosperity americana à costituire l'arma segreta che dovrebbe incantare i popoli immiseriti e straziati dalle angustie della guerra. Un giornalista tedesco, il Kircher, ha recentemente identificato questo stato d'animo in un articolo dal titolo in inglese: American Dream. Ed è proprio il sogno americano che oggi giuoca il suo ruolo di ausiliare della guerra e viene a presentarsi al cervello degli europei, sperando di farvi breccia. Il materialismo nordamericano appare l'elemento di penetrazione più efficace, da adoperare senza alcuna esitazione contro i popoli dell'Asse ed i loro fiancheggiatori. Esso fa intravedere un'era di ricchezza distribuita, di prospe-

rità facilmente raggiunta, de e lavoro per tutti: tale il pro ma, tali le dichiarazioni, tale more propagandistico fatto i al recente messaggio di Roce Congresso.

Ma quale è la veste nella si presentano oggi gli Ce lo dice lo stesso Pi quale, stavolta, non parla più guaggio fiorito e confort suo predecessore, ma serba centi duri per i vinti di disarmo e rinunzia alle dott talitarie. I popoli non quindi, più autodecidere il stino nè scegliersi il gov vorranno ma soggiacere ad lizia internazionale che va ganizzandosi negli Stati Ur sta polizia dovrebbe affia truppe di occupazione, un che questa fosse avvenuta, mere il controllo direttivo d vinti. In poche parole, stab ordine di vita americano, p non piaccia ai popoli contro tale forma di liberazione è Nessuna illusione in proposito sibile. Gli americani conducor guerra a fondo, con intendi che sono precisi ed inequivo invasione, occupazione, instau ne di tutto un sistema di g e d'amministrazione precede te stabilito e preordinato. Sian fronte ad un nemico il quale desidera ripetere ciò che con sia stato un errore del passato ver lasciato in piedi i paesi rilassando o permettendo che i lassassero le condizioni della imposta a Versailles. Nessm mento ricollega gli americani oggi a quelli di ieri: niente vi stabilire una connessione anche tanto ideale tra gli intendim — almeno quelli dichiarati -1917 e gli intendimenti - dichia e constatati - del 1943. E se tutto questo non bastas

illuminare la situazione in pro sito, basterebbe il programma cano a chiarire come l'epoca banditori di civiltà sia finita. Stati Uniti si sono allineati nel flitto per un definito interesse ticolare, abbandonando ogni ar picamento mitico sui castelli del pernazionalismo. Essi rappres no, oggi, una forza in guerra di noi, così come lo sono gli ing Non è possibile pensare ad una sione tra i due alleati nel mod pensare e di valutare l'Europa registro, sia pure formale, è to: il tornaconto individuale Nazioni nell'esito della guerra primo piano, all'infuori di cgni sione collettiva e d'ogni presup

ideologico.

Gli americani 1943 scuo in il distinti da quelli del 1917: lo si Roosevelt ha proclamato che i dovrà mai farsi dell' America si la, nè militarmente nè economiente. Questo vuol dire che nei co del futuro equilibrio europe terviene il fattore America noi veste di riserva di moderazioni sotto aspetto di una forza cost

rente.

Il mito del giudice imparsiali svanito; subentra la logica indutata di un'America armata i per ristabilire un turbato ocontinentale ma per darvi, continentale ma per darvi, continenti etoricamente vinti e gli leati probabilmente umiliati. Il rio d'un ordine forgiato a sua i gine e convenienza.

RENATO CANG



ai salvati le cure più urgenti sanitarie o di semplice conforto materiale ed il bianco velivolo rossocrociato dopo una movimentata manovra, resa assai difficile dall'aumentato peso dell'apparecchio, riesce finalmente a staccarsi dalle onde e fila gioioso ed impaziente verso la lontana base in cui col passare delle ore l'attesa era diventata più viva prima che la radio di bordo potesse dare la desiderata e lieta novella.

### VINCENZO LIOY

1) Si provano le armi di un C.R. 42 1) Si provono le armi di ua C.R. 42 destinato alla caccia notturna — 2) Messa in moto del motori di un Savola Marchetti 79 aerosliurante — 3) La nave nemica brucia mentre il Cant Z si allontana verso la base — 4) Sul fronte del Dones: i nostir rico-critori ben difesi dal freddo, attenditati per l'archienti del freddo, attenditati per l'archienti del freddo, attenditati per l'archienti per l'archienti per l'archienti del freddo, attenditati per l'archienti per l'archienti per l'archienti del freddo, attenditati per l'archienti per l'archienti per l'archienti del freddo, attenditati per l'archienti del freddo, attenditati per l'archienti per l'archienti del freddo, attenditati per l'archienti del freddo, attenditati per l'archienti del freddo, attenditati per l'archienti per l'archienti del freddo, attenditati per l'archienti del freddo, attenditati per l'archienti del freddo attenditationi del freddo at 4) Sul fronte del Dones: i nostri rico-galitori ben difesi dal freddo, atten-dono l'ordine di partenza — 5) La pessente sagoma del velocissimo Mac-chi C. 202 (Foto R. Aeronautica)

## **EROSOCCORSI**

L'attuale guerra ha, fra le sue caratteristiche, la formazione di reparti aerei speciali, addetti al ricupero del personale di volo infortunato. Da principio vennero impiegati velivoli bellici normali, ma poi man mano furono studiati e costruiti apparecchi, opportunamente attrezzati di tutto l'occorrente (personale e materiale), adatto ad apportare af sinistrati il soccorso necessario e le prime cure sanitarie ere e proprie.

E' facile la ricerca dei sinistrati! L'apparecchio da soccorso parte per la sua missione in due circostanze. La prima si avvera quando il velivolo infortunato, prima di toccar terra o acqua riesce a dare le coordinate del punto dell'infortunio, il che capita piuttosto raramente, perchè l'infortunio che costringe a toccare la superficie sorvolata acquista per lo più fulmineamente il carattere di irreparabile, il che impedisce ogni calcolo di posizione, senza contare che molto spesso le vicende della lotta rendono inservibile la stazione radio; la seconda avviene quando un equipaggio non rientra dalla sua missione e non fa sapere nulla di sè. In quest'ultima ipotesi servono come elementi di orientamento generico le indicazioni, che eventualmente potranno fornire i compagni di missione regolarmente rientrati

Nel-primo caso la ricerca, di massima, è resa più facile che nel secondo. Diciamo di massima, perchè nel frattempo le vicende dell'atterraggio nel deserto e le possibili traversie che l'equipaggio potrà correre per l'intervento di armati o di velivoli nemici potranno porre l'equipaggio infortunato nella situazione di doversi allontanare dalla zona dell'incidente, o di doversi occultare o di dover tentare di raggiungere con i propri mezzi la propria base, per tema che la sua comunicazione radio non sia stata rimaraggio le coordinate ricevute mensità dello spazio tra l'infuriare

vanno integrate nella loro intelligente interpretazione con un elemento conosciuto, che è dato dal tempo intercorso fra il momento di ricezione dell' S.O.S. ed il momento nel quale l'aereo si trova sulla zona e con altre due incognite costituite dall'eventuale messa in mare e dalla rotta del battellino di salvataggio, se l'equipaggio sarà stato costretto a lasciare il velivolo e dallo scarrocciamento prodotto dalle correnti marine sulla rotta del battellino o del velivolo infortunato.

Se poi l'opera di soccorso avviene senza alcun elemento indicatore. ma solo per il semplice mancato ritorno del velivolo, allora le difficoltà di ricerca aumentano enormemente. Naturalmente se l'incidente si verifica al sopraggiungere della sera l'opera di soccorso non può iniziarsi che alle prime luci dell'alba, con tutte le conseguenze che questo forzato ritardo porta nella determinazione della rotta che il velivolo dovrà seguire.

Nelle varie ipotesi prospettate, com'è facile capire, l'opera del soccorritore è enormemente contrastata e richiede nel pilota e nel personale di bordo una sensibilità di orientamento ed una tenacia di azione perlustratrice, che si prolunga per ore ed ore senza, molto spesso, che essa sia coronata da successo.

Se tutto ciò avviene quando le condizioni atmosferiche sul deserto e sul mare seno normali, che cosa accade quando nel primo infuria il ghibli ed il secondo è molto mosso o addirittura tempestoso? Che cosa rappresenta nell'immensità di un mare spumeggiante un battellino minuscolo con dentro pochi uomini. sfuggiti ad una drammatica vicenda per viverne molto spesso un'altra non meno tragica di quella vissuta prima? Qualcosa come un guscio di noce sballottolato dalla furia

E l'aereo da soccorso tesse e ritesse cevuta; nel caso poi di forzato am- la sua infaticabile orditura nell'im-

degli elementi e non si dà pace fino ad esaurimento della sua autonomia.

Nella sua paziente ricerca l'equi-

paggio di soccorso pone tutto l'impegno e tutta la passione suggeritagli dalla solidarietà d'arma e di rischio che lo lega all'equipaggio infortunato. Esso sa ehe attorno alla sua opera si polarizza tutta l'aspettativa di colleghi, superiori ed inferiori; molto spesso esso è legato agli infortunati da vincoli di strettissima amicizia; per lungfftssime ore quindi scruta tutte le anfrattuosità delle dune e tutte le sinuosità mobili delle onde in tempesta, sperando d'intravvedere in quella uniformità esasperante di paesaggio qualcosa di anormale che possa rivelare la presenza di esseri viventi. Al-

le dure fatiche del lungo volo. S'inizia allora l'operazione di atterraggio o ammaraggio. Quest'ultimo spesso avviene in difficilissime condizioni di mare ed il pilota deve fare appello a tutte le sue energie fisiche e spirituali ed a tutte le sue risorse professionali, perchè l'atto col quale finalmente può offrire ai naufraghi la tangibile dimostrazione della operante e vigilante solidarietà non sia fatale per sè e per gli altri membri dell'equipaggio, il che allargherebbe ancora più la tra-

generale gioia, che fa dimenticare

d'incanto tutta l'ansia precedente e

Allorchè il velivolo rossocrociato ha raggiunto la superficie mobile del mare, s'inizia la difficile opera di salvataggio vera e propria, alla cui riuscita fanno da ostacolo il moto ondoso, le correnti di scarrocciamento e molto spesso anche le menomate condizioni fisiche degli infortunati. Allorchè questi finalmente possono essere presi a bordo, il medico o l'infermiere apprestano

gedia già vissuta dagli infortunati.











## IL RAPIDO SVILUPPO ECONOMICO **DELLA CINA NAZIONA**

del carbone e dei minerali di ferro venne raddoppiata- fin dall'anno 1941; le miniere di piombo di tungsteno, di antimonio, di manganese, li rame, e le industrie civili e militari, danno presentemente una produzione atta a fare fronte a tutti i bisogni della Nazione in guerra, mentre la cerealicoltura e le industrie zootecniche garantiscono la completa sufficienza alimentare. Favorito dal buon tempo e dalle ottime condizioni del terreno, nella scorsa stagione, l'aumento del raçcolto del riso, del frumento e del co. tone, viene ragguagliato al 30 % su quello dello scorso anno: Soltanto il raccolto del riso ordinario e gluti nato sembra abbia raggiunto un to tale di 66 milioni di bushels.

Anche l'azione per l'unificazione la rivalutazione monetaria ha dato ottimi risultati. Fin dallo scors maggio il Governo nazionale della Cina fece note le sue intenzioni per introdurre il cambio di un nuovo Fapi col vecchio in ragione di 1 a 2 nelle provincie del Kiangsu, Chekiang e Anhwei, allo scopo di fare circolare soltanto i biglietti della « Central Reserve Bank » nelle anzidette provincie e nei territori di Nanchino e di Shangai. Evidente





di Stato nazionale la Cina di Wang-Cing-Wei ha dato la misura della sua potenzialità realizzando grandi opere ferroviarie e stradali e quanto nel campo dell'industria poteva portare ad una sana ed effettiva valorizzazione. Per questa valorizzazione sono stati naturalmente spesi capitali notevoli. Il nuovo sistema di irrigazione formato da numerosi canali appositamente costruiti per potenziare l'agricoltura cinese, è finora costato 9 miliardi e 200 milioni di Altri notevoli capitali sono

In soli tre anni della sua esistenza stati spesi per costruire 14 nuovi tronchi ferroviari, alcuni dei quali di una certa estensione, per strade automobilistiche e per carri ordinari, altri ancora per la riparazione di 3600 chilometri di strade già esistenti, in modo da dare nuovo impulso al traffico, al commercio e alle industrie.

Soltanto la società ferroviaria Hsinmin » ha annunciato di avere raggiunto nel decorso esercizio un traffico di 40 milioni di passeggeri, con un aumento del 115 % sul traffico di tre anni fa. La produzione

mente l'operazione non soltanto ave va lo scopo di unificare le valute sulla base del nuovo Fapi - la sola moneta considerata efficiente per salvare la finanza cinese dal disastroso effetto del rapido declino de vecchio Fapi in circolazione tant nella Cina nazionale che nella Cina di Ciang Kai Scek - ma costituiva una energica azione destinata a interdire la circolazione delle note e missioni abusive del Governo di Ciang Kai Scek clandestinamente introdotte nella Cina nazionale. L'o perazione venne condotta a termino







il 23 luglio u. s. con grande giovamento dell'economia e della finanza siel Paese.

Altre operazioni finanziarie ed alatre attività economiche vennero curate e sanate dal Governo nazionale che per evidenti ragioni di riservatezza non possiamo fare figurare nel presente articolo; tutte però diedero i risultati sperati.

Al rapido sviluppo economico e industriale della Cina nazionale il Giappone ha portato assistenza, consiglio, e aiuti finanziari e in mano d'opera specializzata. Il noto prestisto di cento milioni di yen stipulato flo scorso luglio fra finanzieri nipponici e la « Central Reserve Bank »,

sin. Venne costituita con un capitale sociale di 100 milioni di yen, di cui la metà versato dalla Compagnia giapponese della siderurgia e l'altra metà dalla Compagnia per la valorizzazione della Cina del Nord. In conseguenza del forte impulso dato alle attività sociali si nutrono molte speranze per portare il capitale costitutivo a 200 milioni di yen, affinchè la Società possa eseguire con propri mezzi tutti i lavori siderurgici.

Un'altra società si stabilì a Pekino costituita da apporti della « Japanese Nitrogene Company > e dalla « North China Development Compa-

americani irridevano alle possibilità di sviluppo che venivano prospettate dal Governo di Wang Cing Wei, come non credevano alle realizzazioni e alla aumentata potenza industriale e militare del Giappone. Oggi Cina nazionale e Giappone. col Manciucuò, la Thailandia, l'Indocina e le regioni occupate dei Mari del Sud, costituiscono un unico formidabile blocco economico-militare, il quale ha tutte le possibilità per abbattere definitivamente e irrimediabilmente l'influenza e la potenza anglosassone in Estremo Oriente.

GIOVANNI TAROUINI

Sul fronte malese: un soldate giap-ese cifre tabacco e fiori alle tombe camerati caduti — 2) Prigionieri 



ala stessa immigrazione in Cina della mano d'opera nipponica e la creazione di alcune società cino-giapponesi, costituiscono le principali manifestazioni dell'assistenza e degli minti dati dal Governo di Tokio.

Il numero dei giapponesi residenti nella Cina nazionale alla data del 17 agosto u. s. ammontava a 404.365. Fra le società cino-nipponiche ripordiamo la « Compagnia siderurgisa aerea, nella zona di influenza

ny » con un capitale iniziale di 80 milioni di yen. Tanto la prima che la seconda aumenteranno indubbiamente la propria attività, il volume produttivo e degli affari e con essi le utilità a favore della Nazione in guerra. Numerosissime sono poi le società industriali e commerciali cinesi, con capitali esclusivamente nazionali.

Tutte le anzidette attività vanno Cina, ricca di immense risorse e di









Il Quartier Generale delle Forze Ar-male comunica in data s febbraio:

Sul front tunising gruppi da combat-timento italo-germanici hanno svolto in-tensa attività esplorativa e conquistato, dopo vivace combattimento, una impor-tante posizione.

Dalla caccia tedesca sono stati abbat-tuti tre velivoli avversari

tuti tre velivoli avversari.

tuti tre velivoli avversari. Bombardieri nemici sganciavano ieri sera bombe e spezzoni incendiari su Palermo causando pochi danni: in corso di accertamento le vittime. Tre degli Palermo causando poem dann; in craid accertamento le vittime. Tre degli aerei incursori, raggiunti dal tiro della artiglierie della difesa, precipitavano: uno in mare 5 km. a nordest di Monto Pellegrino, il secondo vicino Finale (Ce-faiu) ed il terzo presso Carini.

Le incursioni del giorno 4 hanno proble.

Le incursioni del giorno 4 hanno provocato complessivamente fra la popolazione civile di Torino e provincia 39 morti e 82 feriti, a La Spezia II feriti.
Uno dei quadrimotori che il giorno 3 agirono sui dintorni di Ragusa risulta distrutto, presso Pozzallo, dalle batteric contracrece un altro apparecchio, oltre quello già segnalato icri, è caduto in mare a nord-est di Trapani. colpito dal fuoco della difesa.
Un nostro sommergibile non è tornato

fuoco della difesa.

Un nostro sommergibile non è tornato alla base. Alcuni uomini dell'equipaggio sono salvi. Le famiglie degli altri sono state informate.

3167. BOLLETTINO N. 988.

Il Quartiere Generale delle Forze Ar-mate comunica in data 7 febbraio;

mate comunica in data 7 febbraio:
Vivace attività delle opposte artiglierie al confine libico-tunisino.
In Tunisia, azioni di reparti esploranti: abbiamo fatto alcune diecine di prigionici: una pattuglia autocarrata americana, spintasi verso le nostre line, veniva catturala.
Velivoli dell'Asse hanno portato i loro
attacchi su concentramenti d'automezzi
e colla conda nella rada di Tripoli sono
vatte hombardate.

vi atla folina netta raua mistate bombardate.
Aerei nemici lanciavano ieri bombe e spezzoni presso Finale (Palerno), pro-vocando l'incendio d'una zona boschiva: mitragliavano due treni viaggiatori, tra Licata: o Gola e nelle vicinanze di Cassible (Siracusa), causando un morto e cinque feriti.

3168 BOLLETTINO N. 989.

Il Quartier Generale delle Forze Ar-mate comunica in data 8 febbraio: Sul fronte della Tunisia limitata at-

tività esplorativa. Nel porto di Algeri, attaccato da no-stri bombardieri sono divampati vasti

incendi.

Un plurimotore nemico è stato abbat-tuto nella zona di Gabes.

## DOCUMENTE BOLLET LLA NOSTRA GUERRA

Apparecchi avvetsari hanno sorvolato il litorale fra Agrigonto e Porto Empedocie mitragliando, senza conseguenze, un tieno. Un nostro velivolo e andato perduto.
Tra Gela e Butera uno Spitfire risuita aboatutto dal tiro di mitragliatrici, il pilota è stato catturato.
Fermazioni dell'aviazione nence hanno agito sui dinto al matrio deriti tra i
con conseguenti dell'aviazione recea hanno agito sui dinto al matrio feriti tra i
civili e danni non gravi.
Dai nostri cacciatori venivano abbattuti 4 aeroplani, del quali 3 in mare

tuti 4 aeroplani, dei quali 3 in mare presso Capo Pula, Capo Spartivento e 40 Km. a sud di quest'ultimo, mentre il quarto si infrangeva al suolo tra Igle-

ias e S. Antioco. Ieri nel pomeriggio quadrimotori ame-

Ieri nel pomeriggio quadrimotori ame-icani lanciavano numrose bombe su Napoli, causando danni e vitime in via di accertamento.

Quattro del primo, ad opera della esperantia la lumo, ad opera della esperantia la lumo, ad opera della caccia uno a sud di Capo Posilipo, due nel golfo di Napoli a sud di Torre An-nunziata, il quarto al largo di Capri. di accertani Quattro dei

3169. BOLLETTINO N. 990.

Il Quartier Generale delle Forze Ar mate comunica in data 9 febbraio:

Alla frontiera libico-tunisina una for-te puntata del nemico è stata energica-mento stroncata col concorso di aerei

d'assalto.
Durante un'incursione sul porto di Durante un'incursione sul porte di Gabes l'aviazione avversaria peraleva 12 apporte di Gabes l'aviazione avversaria peraleva 12 apporte in envie venivano abbattuti in combattimento nel cielo della Tunisia ad upera della caccia germanica.

Una pattigrila di nostri cacciatori increativa una grossa formazione di bombardieri fortemente scortata e in aspri duelli ne distruggeva 2.

Nelle acque algerine due nostri somergibili, comandati dai tenenti di vascello Vittorio Petrelli-Campagnano ed af-

ottorio Petrein-campagnano el Ottorino Beltrami, siluravano el af-fondavano rispettivamente un piroscafo di 10,000 tonnellate navigante in con-voglio el una torpediniera.

Messina nella mattinata e Palermo

nella tarla sera sono state ieri bombardate da acroplani nemici: perdite e danni in corso di accertamento. Rizaltano abbattuti è apparecchi: uno dalla nostra caccia al largo di Messina: tre dalla nostra caccia al largo di Messina: tre dalla difesa di Palermo, precipitati in mare presso Torre dell'Orso, ad est dell'Arenella, e nord di Mongerbino: due da un cacciatore tedesco nei dintorni di Pozzallo (Ragusa).
Le vittime dell'incursione del giorno 7 su Napoli ascendono a 10 morti e 60 feriti fra la popolazione civile.
La pattuglia di nostri cacciatori citata

La pattuglia di nostri cacciatori citata nel bollettino odierno, per aver attacca-to nel ciclo tunisino una formazione ac-rea nemica fortemente preponderante di nuero abhattendo due velivoli avver-sari, era agli ordini del capitano pilota Giulio Giuntella.

3170. LE PERDITE ITALIANE NEL MESE DI GENNAIO:

Il Quartier Generale delle Forze Ar-mate comunica in data 9 febbraio:

mure comunea in data 9 febbraio: Le perdite verificatesi nel mess di gennaio e quelle non comprese in pre-cedenti elenchi, per le quali sono per-venuti sino al 31 gennaio u. s. i docu-menti prescritti o le segnalazioni nomi; native, sono:

ESERCITO e M.V.S.N.

Africa Settentrionale: Caduti 440: fe-

Africa Settentrionale: Caduti 440: fe-riti 592; dispersi 4.520. Russia: L'elence dei Caduti nelle opera-zioni sul fronte fin via di acer-tamento per quanto riguarda i nomi-nati di forti risultano 10.285; disper-latoriale.

si 21.000.

Balcania e rimanenti territori occupati: Caduti 251; feriti 415; dispersi 57.

Territorio Metropolitano: Caduti 26; feriti 25.

MARINA Caduti 131; feriti 324; dispersi 867.

AERONAUTICA Caduti 75: feriti 110: dispersi 108.

MARINA MERCANTILE (dal 10 giugno 1940 al 31 gennaio 1943-XXI): Caduti 1.892; feriti 493.

3171. BOLLETTINO N. 991.

Il Quartier Generale delle Forze Ar-mate comunica in data 10 febbraio:

Gli elenchi dei Caduti sono pubblica ti in un supplemento atraordinario o-dierno del giorana e Le Forze Armate Ai gloriosi combattenti e alle loro fa-miglie va la commossa, imperitura gra-tifudine della Patria.

mate comunica in data 19 febbraio:
Attività di elementi esploranti lungo
il confine libico-tunisino. Ammassamenti
di automezzi e concentramenti di truppe sono stati battuti con buon risultato da reparti dell'aviazione dell'Asse.
Nel settore tunisino tiri di molesti
delle opposte artiglicia.
Una formazione acrea Kairosana (Tubombardato intensamente kairosana (Tubombardato intensamente vittime tra la
popolazione. La caccia germanica la
sabbattuto in combattimento 16 appa-

popolazione. La caccia germanica la abbattuto in combattimento 16 appa-

recchi.

Bombe dirompenti ed incendiarie s Bombe diffompetit di incendiarie sono state sganciate su alcuni paesi del liforale calabro-jonico, su Noto Marias e sulla città di Trapani: limitati i danni, non ancora precisate le perdite. Nel ciclo di Trapani le artigliere contracree italo-germaniche centravas et velivoli che precipitavamo uno a non

della città, un altro in mare presso lisole Egadi, un terzo in contrada Blandino ed il quarto a sud di Paceco.

3172. BOLLETTINO N. 992.

Il Quartier Generale delle Forze An mate comunica in data 11 febbraio: In Tunisia nessun avvenimento di ri

lievo.
L'aviazione germanica ha abbattuin duelli aerei 4 caccia britannici.
Le vittime causate fra la popolaziosaraba di Kaironan dall'incursione aera
nemica del giorno 9 sono salite a oltre
200 morti e 300 feriti.

nostro velivolo non è ritornate Un

Un nostro velivolo non è ritornas alla base.

Apparecchi inglesi hanno attaccas con bombe un nostro sommergibile nel Meditorraneo senza causargli danni me dei bombardieri, colpito dal tiro co-traereo della nave, è precipitato in mare.

3173. BOLLETTINO N 993.

Il Quartier Generale delle Forze Annate comunica in data 12 febbraio:

Il maltempo ha ostacolato le operacioni nel settore tunisino.
Un aereo britannico, colpito da tire i una nostra autoblinda, è precipitale accele

Le attrezzature portuali di Bougie so o state bombardate da velivoli ita

Tra Rodi e Creta cacciatori germanic abbattevano due aerosiluranti avversari





una località della Tunisia: la consegna del gagliardetti di battaglioni di Camicie Nere voloniarie (R. G. Luce-Colò) — A Tolone: il cambio della guardia dinanzi s

SABATO 6 - Situazione militare.
Presao Novorossijak le forunazioni sovietiche sharcate sono respinte in uno spazio più ristretto. Alle foci del Don, nel settore Donez-Oskol, lungo il corso inferiore del Don, nel settore di Licony, a sud del lago Ladoga attacchi nemici respinti e contrattacchi tedeschi. Attacco aereo tedesco a Murmansk. In Tunisia un'altura espugnata da gruppi di combattimento italo-tedeschi. In Occidente attacco aereo tedesco sulla Manica, Nel Pacifico operazioni aereo-navali in corso.

DOMENICA 7 - Situazione militare, In Tunisia attività di pattuglie. Convoglio nemico attaccato a nord-est di Orano: tre navi trasporto danneggiate. Nel Caucaso attacchi nemici respinti. Nel settore meridionale prosegue la bat-taglia difensiva. In Occidente attacchi aerei inglesi sulla Germania occidenta-le. Nell'Atlantico 192.500 tonnellate di naviglio nemico affondate.

LUNEDI' 8 - Situazione militare.

Attacchi sovietici ristretti al settore medio Don-Oskol e a sud del Ladoga.

## CALENDARIO DEGLI AVVENIMENTI

In Tunisia attività di artiglieria e di ricognizione. In Occidente incursioni aeree inglesi sulla Germania occidentaaeree inglesi sulla Germania occidenta-lee e sulle coste atlantiche della Fran-cia. Attacco aereo tedesco sull'Inghil-terra meridionale. In Estremo Oriente acrei nipponici bombardano la base di Kwelin, capitale del Kwangsi.

MARTEDI' 9 - Situazione militare.

Nel settore meridionale del fronte crientale, gli attacchi nemici aumentano di violenza. Le formazioni tedesche resistono contro forze preponderanti e malgrado le pessime condizioni atmosferiche. A sud del Ladoga attacchi sovietici falliti. Nella zona di confine tra la Libia e la Tunisha attacco nemico

respinto. In Occidente apparecchi nemi-ci hanno sorvolato la zona del Baltico.

MERCOLEDI' 10 - Situazione militare. Nel Caucaso occidentale ravviva-ta attività, Sull'Alto Donct e a occi-dente dell'Oskol contrattacchi germani-ci. In Occidente incursione aerea ingle-se sulta Germania occidentale. Attaccò aereo tedesco sull'Inghilterra meridio-nale e sud-orientale.

GIOVEDI' 11 Silvazione militare.
Combattimenti nel Caucaso occidentale e sull'Alto Donez. Continuano
gli attacchi sovietici nei vari settori
del fronte orientale.
In occidente incursioni aeree nemiche contro le coste del paesi occupati.

Attacco aereo germanico contro l'In-ghilterra meridionale.

VENERDI' 12 - Avvenimenti politici e diplomatici.

Di ritorno a Londra, Churchill rende conto al Sovrano e alle Camere dei ri-sultati del suo viaggio in Africa set-tentrionale e nel vicino Oriente. A Berlino il ministro Funk pronuncia un discorso sulla politica economica te-desce

In Africa Settentrionale il gen. Eisen-hower è stato nominato comandante su-premo della forze anglo-americane in quel settore.

Situazione militare

A nord di Kursk, nella zona di Velikie Luki, nel settore fra il Wolchow e il La-doga aspri combattimenti. In Occidente incursioni neree inglesi sulla Germania settentrionale (Wilhelmshawen) e occi-

Direttore responsabile: Renato Caniglia Tumminelli \_ Istituto Romano di Arti Grafiche Roma - Città Universitaria

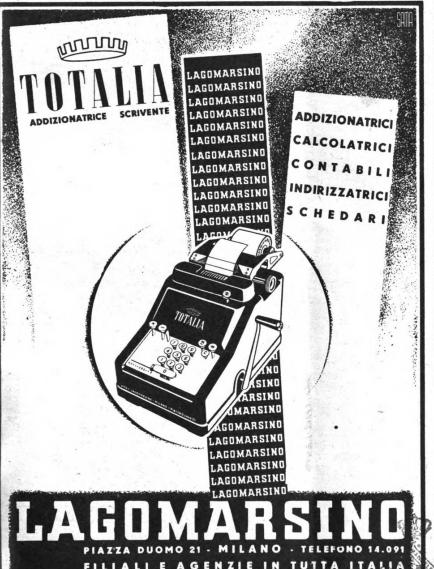





LIMITATO NUMERO DI COPIE II

### QUARTO VOLUME

della raccolta di questa Rivista che contiene i fascicoli dal 5 Luglio al 27 Dicembre 1941-XIX-XX

Il volume rilegato in mezza tela a rilievo viene spedito franco di porto in Italia versando sul C/C Postele N. 1/24910 a

### TUMMINELLI EDITORE-ROMA

I collezionisti che. hanno iniziato tardi la raccolta della Rivista possono completarla unicamente con questo volume, essendo ESAURITI I FASCICOLI SEPARATI

